



Form 16 15M-9-28















## I CANTI DI MÈLITTA



GIUSEPPE LIPPARINI

# I CANTI DI MÈLITTA

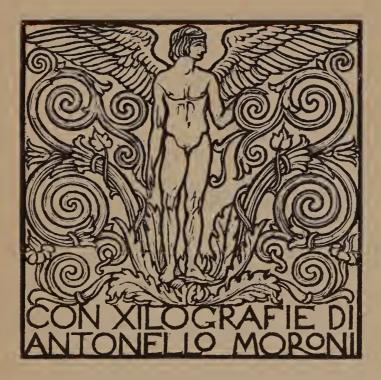

NICOLA ZANICHELLI EDITORE
IN BOLOGNA - ANNO MCMXXV

## L'EDITORE ADEMPIUTI I DOVERI ESERCITERÀ I DIRITTI SANCITI DALLE LEGGI

85\ \\_664 i 279485





## I CANTI DI MÈLITTA









## A CEBÉTE

I.

Mèlitta sono, la figlia di Polidamante liberto, e per le piazze d'Atene risplendo fra tutte l'etère. Venere stessa mi diede le membra e la bella figura, e le benigne Grazie mi empirono il cuore di canti. Tale io tocco la cetra allorché primavera compare, e pei boschetti sacri io sfido a cantar gli usignoli: quando nel seno profondo mi giungon le punte [d'Amore,

e il giovinetto amato mi attende languendo su l'erbe.

II.

Pura incorrotta fui un tempo, negli orti paterni lungo il Cefisso ombroso, in vista all'acròpoli sacra.

Rara appariva appena la prima lanugine; il seno morbido e liscio come è quello d'un pingue fanciullo; rigida l'anca, e il femore un poco sporgente sui fianchi: oh, non sembravo allora, no, la Callipigia Afrodite! Lungo il Cefisso ombroso al rezzo dei mirti giacevo, come colei che aspetta: e ahimé non sapevo che cosa.

III.

Targelióne, il mese soave ai temperati tepori, lungo le siepi mi aveva composto gran serti di rose. Dolce era l'aria, più dolce la notte il lucor della luna. Dalla paterna casa uscivo a la riva del fiume, e denudata allo specchio dell'acqua miravo le membra agili. Tremolavano nell'onda profonda i candori, e le mie braccia distese perdevansi lungi col fiume, mentre brillavano come vaganti pianeti i miei occhi.

IV.

Scesi talvolta nel fiume, di giorno, e la madre era meco. Tutta mi davo all'amplesso dell'acque, e pensavo le delle fanciulle antiche rapite dai fiumi amorosi. [storie Ahi, che passato era il tempo in cui tra le selve su l'onde gl'imperituri iddii violavan le donne mortali.

Onde, tornando a la riva, le membra più fiacche pe 'l [bagno,

languida sulla sabbia piegavo tremando i ginocchi, ed invocavo il vento perché mi rapisse con sé.

v.

Vidi di là da le siepi, un giorno di Targelióne, un giovinetto, bello al pari di un dio immortale. Sola vagavo tra i lauri, tra i mirti, tra i folti rosai, e mormoravo in cuore un canto di Saffo la bella. Vidi di là da le siepi il mio giovinetto fatale; pallida come la neve sorrisi appoggiata ad un lauro. Agile come un cervo balzò con un lancio nell'orto; tutta mi strinse al seno, e poi mi baciò su la bocca.

VI.

Fu per quel bacio un incendio che m'arse per tutte [le membra.

Quando la sera calò mi chiusi nel mio ginecèo, e sul lettuccio, sola, piangevo con lacrime molte. Arse le fauci avevo per inestinguibile sete, brividi lunghi alle reni, e fremiti al ventre lascivo; urgere il sangue sentivo al petto, e gonfiarsi i due seni. Tutta la mia persona, nel grande delirio d'amore, come un fuscello tremava, che s'agita scosso dal vento.

#### VII.

Mèlitta fu quella notte, nell'orto fra i caldi sentori, la prima volta preda del furto rapace d'amore. Sanguinar la mia carne con intollerabile strazio feci; e la folle arsura in braccio a colui maledissi. Folle! la notte dipoi tornarono i cupi furori; ebbra discesi ancora laddove il mio dio m'aspettava. Ratti passarono i giorni: e chi rammentava quel male? Solo il piacere, oramai, a me concedeva Afrodite.

#### VIII.

Quando tornò l'autunno e il mese dei grappoli dolci (e il quindicesimo anno mi s'era perduto nel tempo), abbandonai la casa del padre e divenni di tutti. Ben cinque mine io prendo da quegli che tutta mi vuole; ché su la terra intiera non v'è giovinetta più bella, e per il vasto mare la fama di Mèlitta vola. Solo Cebéte, il figlio del caso, o fors'anco di un dio?, quando mi vuol mi possiede, e sol per il prezzo [d'amore.

#### IX.

Ecco, Cebéte attendo nell'atrio fulgente di marmi. Caro, non sono più quella che avesti nell'orto del [padre, rigida e pura come un giovine pioppo a febbraio. Ma d'ogni parte a me la morbida carne fiorisce: erti i bei seni, i fianchi lunati, le cosce possenti, florido il vello d'oro, più raro di quello d'Eèta. Onde io temo un eroe che armato con nuovi Argonauti, qui, su le spiagge d'Atene, non me lo venga a rapire.

x.

Molti di già sul mio seno passarono uomini, molti del loro immenso amore parlaron con rotte parole. Pure, se attendo te, ancora mi brucian le fauci: ancor con brividi lunghi si piegano in arco le reni. Ché non poss'io tenerti per sempre col capo fra i seni, quando ti vedo gli occhi morenti celarsi nel bianco, e di te piena, nel cuore avendo appagata la brama, cedere al sonno, e così dentro le tue braccia morire?





#### A PERSEFÒNE

" Mèlitta, viene domani la primavera, non sai? " mi dissero i giovani ieri.

Onde pensai nel mio cuore un canto a colei che si desta ed esce dall'Èrebo fondo.

Piene di fiori le mani mi vidi, e ricolme le siepi di bianche corolle nel sole.

Piove: la terra scompare in folti velami di nebbie, e rugge lontan la marina.

I canti di Mèlitta

Sopra le piante in fiore discendono i falchi stridendo; è questa la mia primavera.

Tutta la terra è triste, vi regna sovrana la morte. Oimé, Persefòne, che fai?

#### **EPIGRAMMA**

Qual fra le tante bellezze di tenera donna non sazi? Una, ch'io sappia, una sola ch'ànno le vergini in sé.

Quella non sazia, poiché per sola una volta è goduta. Cade, quel fiore di sangue: né rifiorisce giammai.

L'altre più vaghe beltà non hanno la grazia fuggente ch'ha questa sola, o Glicèra, che non ritorna mai più.



#### LE CILIEGE

Ieri vagavo nell'orto con Lyde, l'ancella fidata. Presso a la fonte, un ciliegio porge le sue bacche rosse.

Cogline! — dissi. Volevo gustar la dolcezza del frutto che risfavilla nel sole, simile a un piccolo cuore.

Ebbi il canestro; mangiai, più ghiotta più gaia di un [bimbo;

poi folleggiando mi posi penduli i frutti agli orecchi.

E mi specchiai nella fonte. O Lisia, i due grossi rubini che mi donasti, non hanno più malioso splendore.

Ché mi sembrava tornare fanciulla, e specchiarmi [nell'acque,

pura e tranquilla, amico, come — è gran tempo! — [già fui









### MÈLITTA A FILOGÌNA

I.

No, Filogìna, non amo gli amplessi e l'amor delle Saffo soltanto mi piace se per Faone sospira. [donne;

Esco dal tepido bagno, e mentre la schiava mi terge (bianca nei tremuli specchi ride l'ignuda beltà),

leggo le ardenti parole che tu, Filogìna, mi scrivi: "Mèlitta, dolce giacere sur un lettuccio di piume,

tutto stringendo sul cuore il fior de la tua giovinezza, tutte suggendo coi baci quelle tue morbide carni.

Vieni: ti attendo la notte, allora che timido appare dietro i roseti sul colle l'arco di Artèmide iddia, e che il silenzio divino a lunghe carezze suade, e la marina sul lido parla a le stelle d'amore. "

II.

Bella tu sei, Filogina; e molti sospirano invano, molti che pongono te sopra le donne d'Atene.

Tu non ti curi di loro, ma lasci la voglia dell'uomo piangere sulle tue soglie come scacciata mendica.

Ma nella casa raccogli le vergini impubi e l'etère, cui la tua bocca par dolce più che le strette dell'uomo.

Alta tu sei: rassomigli Artèmide la cacciatrice: vergine come la dea dicono gli uomini te.

Schiette e sottili le membra tu vanti: di Mèlitta pingue come ti piacquero i baci e le riposte beltà?

Un giovinetto mi sembri: hai corti e ricciuti i capelli; come ti piacque la chioma morbida e lunga che ho?

III.

No, Filogina, non amo gli amplessi e l'amor de le voglio il piacer violento onde è interrotta la vita, [donne;

e non è sangue nel cuore, e gli occhi si velan di tènebra, e da le reni fiaccate lento sopor si diffonde.

Voglio sentirmi costretta per entro due braccia furenti: sopra le morbide carni Ercole stesso terrei.

Dolce la notte tenere dormente sul petto Cebéte, il giovinetto tebano simile a un fulvo torello.

Ecco: l'attendo qui nel mio viridario fiorente, dove mi cantano l'acque vecchie canzoni d'amore.

E, nel pensar solamente, un brivido lungo mi scuote, mentre ne l'acque si specchia l'arco lunare che nasce.



# FILOGÌNA A MÈLITTA

Un giovinetto io sembro? ho corti e ricciuti i capelli? Anche Fedone, il cinèdo caro al tuo bello Cebéte.

Ieri donasti a l'amante con perle e zaffiri un anello: oggi superbo ne va per i teatri Fedone.

Venere Callipigia, o Mèlitta bionda, somigli; ah, quel cinèdo solo può gareggiare con te.

Misera, e tu non sai l'inganno, e non sai che dividi letto ed amor di Cebéte con lo sbarbato istrione.

Lascia l'ingannatore; io t'amo, io t'amo, e ti voglio; tu non sospetti neppure certe carezze ch'io so.

Mèlitta, dalla mia casa già tutte le donne ho cacciate; lunga sui folti tappeti piango d'amore per te.





## **PANATHENAIA**

No, ch'io non posso col canestro in capo biancovestita andare al Partenòne, né accompagnar le vergini innocenti su per il colle.

Giorni lontani, quando pura e ignara, esile come un giovinetto salcio, venni pur io a celebrar le feste Panatenèe!

Ora il mio cuore è tormentato e stanco; temo e sospetto, e non so far che pianti. Intollerabil questa vita mia m'è divenuta. Porpora ed oro avvolgono le membra, pendono gemme dagli orecchi. Oh come dolce sarebbe rivestire il lino tra le fanciulle!

# **EPIGRAMMA**

Io, che riposo qui, sotto il marmo scolpito, già fui. Ebbi dolcissimo il fiato, teneri e languidi gli occhi.

Ero pei facili amori la complice astuta e discreta, e su le cupide coppie cesti di fiori versai.

Tutti mi adorano: tutti attendono il mio ritornare. O viandante, una rosa! La primavera son io.



## **HESPEROS**

Ora la primavera sfiorisce morendo negli orti: aliti caldi passano.

Theros, la diva ardente dagli occhi di fiamma si le fonti si disseccano. [accosta:

Sfogliansi già le rose per entro le siepi di mirto, e le fanciulle attendono.

Forse l'amato giunge furtivo al calar de la notte; le stelle e i cuori palpitano.



## L'ACETOSELLA

Folta nell'orto fra la menta e il timo, giù per il clivo che discende al mare, cresci cercata e celebrata, o erba acetosella.

Spesso Glicèra ti raccolse in mazzi per mescolarti con il fieno ai bovi; e, per gustar l'acidulo sapore, ti mordicchiava.

Troppo sembrasti grata alla fanciulla; ieri, per troppo assaporarti, cadde presa dal sonno sovra il verde mucchio: ma non è morta;

ché Sofronisco medico le infuse, mentre col volto pallido giaceva, dentro la bocca lievemente schiusa una bevanda.

Acetosella, sei come la vergine: aciduletta e pur desiderata; chi vi raccoglie e vi assapora incauto, resta ingannato.

Ché l'una e l'altra, quando è colta, morde senza parere, nel profondo cuore; e, come l'ape dal soave miele, lascia il veleno.

## ALLO SPECCHIO

ĩ.

Lyde, sommergi d'unguenti i miei disciolti capelli; versa nell'acqua del bagno gli odori più rari e più acuti. Scegli fra tutte le vesti che giacciono dentro i forzieri quella più ricca e più bella che diedemi Lisia l'arconte. Porgimi quel diadema che porta una luna di perle, ed i pendenti d'oro con astri di gialli topazi. Recami poscia lo specchio, perch'io mi contempli nel [bronzo,

se paio bella ancora, o vecchia divengo oramai.

II.

Chi più di te potrebbe, o silenzioso e discreto, fido fra tutti gli amici, rispondere al dubbio che m'arde? Ecco, mi vedo entro te: e mi paio più bella che mai. Anche Afrodite dovrebbe nel mio cospetto celarsi.

Lucide tanto non vidi a donna mortal le pupille, poi ch'Ebe stessa ministra le grazie de' miei diciott'anni: né Filogìna, né altre, fra tutte l'etère d'Atene, possono di giovinezza, ah, paragonarsi con me!

III.

Ohi, tanto peggio la doglia mi giace confitta nel cuore! Tristo Cebéte, perché tradirmi col sozzo cinèdo? Fresca io sono e fiorente; mi coprono d'oro gli amanti; uomini e donne con me vorrebbero a prezzo giacere. Amo te solo; mi dono pel solo diletto d'amore. Bello, ma povero, sei: ti compro le vesti e i cavalli; altri non voglio che giaccia fra quelle tue braccia feroci. Solo al pensare io piango, io grido, mi strappo i capelli.

1V.

Quando verrai questa notte, le porte saranno serrate; "Mèlitta, Mèlitta!, invano picchiando ai battenti, dirai. Io, fra le coltri distesa e senza dormir lacrimando, ti lascerò gridare infino al venir de l'aurora. Poscia verrò a le soglie con gli occhi dolenti di pianto, e ti dirò: "Fedone ti attende: perché non ci vai?, No, non andare, io son folle! Qui, solo con me, mio [diletto! Forse mentì Filogìna. Son pazza d'amore. Perdona.

## **NAUSICAA**

Leggo di Omero l'epopea divina: e sono come una fanciulla ignara ch'ode cantar le turbe di lontano lungo un gran fiume.

Lauri con mirti ombreggiano la riva; passano i venti a lo stormir dei pini; sotto le rose già sfogliate, è dolce ora dormire.

Sento il fragor del cocchio, e strilli e risa: già lungo l'acque sull'argentea sabbia splendon la bianca veste ed i capelli di Nausicàa.

Tarda quest'oggi il tuo venir, Cebétel Lascia ch'io sogni il corso de l'Ilisso, e mi riveda nei rosai paterni, vergine ancora.

# L'ULTIMA IMPRESA DI CIRCE









## L'ULTIMA IMPRESA DI CIRCE

Ī.

Fresca sorgeva l'aurora dai monti, ai confini del cielo, e nelle grotte oscure tornavano al sonno le belve; quando saltò nella barca già pronta alla pesca Cerinto, e con le braccia robuste la spinse volando nel golfo. Sopra gli scogli d'intorno s'ergeva una selva di pini, rigidi contro l'incendio purpureo ardente alle spalle; e nella chiostra profonda il mare parea di metallo, qualche bagliore a stento guizzando su l'onde tran[quille.]

П.

Il pescatore vogò fin dove le rupi chiomate scendon con lento declivio ad incontrarsi nell'acque.

stretto lo spazio tra quelle, così da varcarsi d'un salto: ma profondissimo il pelago. Le chiome degli alberi [in alto

si congiungean sulla terra disgiunta dal morso del mare. Quivi ristette Cerinto, mirando il Tirreno brillare ampio ed azzurro, di là dall'ombra dei monti e dei pini. Stette; e gittò per la preda nel seno dell'acque le reti.

III.

Donde venisse il fanciullo nessuno sapeva; le ninfe dietro le folte macchie spiavano intente il suo passo, e sussurravano ch'egli non era di stirpe mortale. Neri e ricciuti i capelli scendevano folti sul collo, ed il suo corpo ignudo aveva il color delle ulive. Sculto nel bronzo parea, il bel giovinetto solingo che non sapeva la donna, ma si conturbava nel cuore quando vedeva da lungi le groppe sorprese fuggire.

IV.

Ora, mentr'egli aspettava la preda e sentiva gli aromi di primavera vagare per l'aure assetate d'amore — un turbamento ignoto vincea le membra, ed un [brivido dolce correa per il dorso, ed ei non sapeva il perché —:

Circe sortì dalle case, la dea lussuriosa, e discese per la foresta ombrosa, amara nei sensi e nel cuore, sazia dei molti amplessi degli uomini sacri agl'incanti. "Circe, tu sai la lussuria: amor non provasti tu mai!,

v.

Zefiro breve alitando carezzava il capo ricciuto, circonfondeva le membra divine con mille languori. "Figlia del Sole " diceva la maga dai biondi capelli, "Figlia del Sole, che mai ti giovano l'erbe nei filtri? Mille e ben mille sentisti eroi spasimar sul tuo petto; l'ossa fiaccasti, gittasti ciascuno allo stabbio dei bruti; e che ti valse, poiché un brivido solo d'amore non ti percosse le reni, ma fredda, insensibile stai? "

VI.

Queste parole dicendo andò per la fitta pineta Circe, e il bianchissimo corpo splendevale al pari del [sole.

L'aria odorava d'ambrosia dov'ella passava; le rose sopra le ruvide scorze s'aprivano come pupille. Giunse così sulla riva del mare, laddove il fanciullo stava traendo le reti; e ancor le volgeva le spalle. Ella s'avvolse una nube attorno alle membra e guatava l'adolescente che, curvo sull'acqua, spiava la preda.

#### VII.

Gli omeri forti tendeva Cerinto, e puntava i garretti contro la barca; le reni curvate mostravano il gioco vivo dei muscoli: stille di caldo sudore correvan lungo la pelle e pareva, uscito dai ludi, un atleta. Volse la faccia allora alla selva, e alla dea celata, tutto ridente, perché le reti eran colme e guizzava dentro le fitte maglie il popolo vario dei pesci. Circe lo vide, ed un grido a stento represse nei labbri.

#### VIII.

Tremuli allora sentì piegarsi i ginocchi di sotto; lene uno scoramento la invase, e sentì le palpèbre molli di pianto. E tendeva a lui le invisibili braccia, senza parlar, desiando confondersi in lui, e che in lei egli a sua volta sparisse, ed uno di due si facesse. Ella, che mai non avea ceduto all'inganno, e rideva amaramente nel cuore al fremer degli uomini in foia: ella sentì di morire pensando di giacere con lui.

#### IX.

Onde, poiché il tumulto un poco acquetò, la maestra delle amorose frodi discese sul lido, si stese sopra la rena, fingendo d'essere profondata nel sonno. Gonfi le urgevano i seni, e il cuor palpitava a vederlo; sotto la nuca intrecciò le mani, ed un poco sul fianco stette, mostrando la curva semilunare dell'anche; divaricò un poco i femori. E poscia, sgombrata tutta d'intorno la nube, ignuda comparve al garzone.

X.

Egli, atterrito, guardò la forma divina dormente; cadde nell'acqua la rete, ed egli tremando tentava con le due mani i suoi occhi pensando all'inganno di [un sogno.

Ma quando vide che il vero miravano, fu sbigottito tanto, che cadde in ginocchio sentendosi il cuore fuggire.

Circe nel sonno allora gli tese le braccia fragranti, poi le lasciò ricadere sul musco tra i fiori. Il fanciullo come un felino balzò, fu presso di lei con un salto.

XI.

Stava la bella dea supina ed immota nel sole, e disvelava a Cerinto l'eterno mister de la donna. Meravigliato ei toccò la cute più lieve che seta, vide le poppe e il lor frutto colore di rosa: e guardava, paragonando, se stesso e la carne immortal che fioriva. Approssimò sorridendo la bocca al capezzolo, quasi fosse un soave frutto: ristette, nel dubbio ondeggiando; poi lo ghermì con la bocca, d'un tratto, mordendolo [a sangue.

#### XII.

Forte ululò la dea, aprì le pupille stellanti, e con la bocca gli chiuse la bocca, gli cinse le braccia alla cervice, gl'infuse lussuria furente ed amore. Egli sentì il suo sangue che s'inturgidiva di sotto, vide alla femmina gli occhi lascivi smarrirsi nel bianco; come un torello uscito allor da le stalle d'inverno, precipitò nell'amplesso. A lei parve nell'urto che tutta la giovinezza del mondo l'entrasse nel sangue con lui.

#### XIII.

E dentro l'onde sanguigne il sole calava, allorché Circe destossi, che avea, sfinita d'amor, riposato. Egli dormiva ancora, e un riso beato gli errava sopra le giovani labbra, sotto gli occhi cerchiati di [azzurro]

Gli ultimi raggi ferivan l'acque del golfo, ed i pini s'imporporavano, l'ombre stendendosi lunghe sul mare.

Lieve spirava la brezza marina, ed il flusso veniva oltre la rena, a lambir dolcemente la dea innamorata.

#### XIV.

Ora mentr'ella stava chinando la bocca a baciarlo, ratto un pensier le passò nella mente, gelandole il cuore. Folle d'amore, ella avea scordato l'incanto fatale: quanti giacevan con lei dovevano prima dell'alba scendere nello stabbiolo coi bruti, e cibarsi di terra. Sempre con gioia la dea compiva il volere dei fati, sempre cantando spingeva nel gregge gli amanti ogni [notte;

ora piangeva, al mirare Cerinto, il bellissimo amore.

#### xv.

Onde stendendo le palme al padre calante nel mare dove la Notte lo attende col cinto trapunto di stelle — stanno l'Espèridi a guardia dei pomi dorati, e Medusa con le sorelle non lungi attende Persèo e la morte —, disse: "Respingimi i fati, o padre; fa salvo il fanciullo puro innocente, che solo svelò alla tua figlia l'amore. Rosea la gioventù gli splende nel volto: ei non sa l'arti mie triste. Io l'amo, o padre! "E torceva le braccia.

#### XVI.

Forza d'amore spezza le dure catene, e sorpassa l'alte barriere. Il padre fu vinto, e concesse la grazia. Circe perdette la forza dei magici incanti, ma s'ebbe tutto per sé il giovinetto che primo le avea rivelato sotto la selva odorosa l'ebbrezza di un vergine ab
[braccio.

L'ombra calava oramai tra i pini, e a novelle delizie Circe destava il fanciullo attonito, mentre nell'alto con il corteo de le stelle saliva la luna su l'onde.





## TIRESIA

ī.

Quando ti vedo morire su questi miei seni d'avorio, e un'ombra ti scende sugli occhi:

quando ti sento gridare siccome un destriero che cerchi pei prati la cara compagna:

quando, perché ti sorrido, ti vedo tremare i ginocchi, e piangere s'io ti respingo:

penso, o diletto, la sorte toccata nei tempi a Tiresia, e sogno di far come lui.

II.

Uomo vorrei diventare, un giorno, un sol giorno del-Vuoi farmi la grazia, Afrodite? [l'anno.

Rigide e dure le membra che sono sì pingui e sì molli: ricciuti e tosati i capelli:

una lanugine bionda, qui sopra le guance di seta, e forza di atleta nel braccio;

bene io saprei superare le donne e le loro malizie; chi meglio potrebbe di me?

### AD AFRODITE

ī.

Sopra il giaciglio amoroso il sole improvviso ci colse. Già trionfava nel cielo il cocchio dai roggi cavalli, né su le nostre pupille il sonno per anco scendea; ma tutta notte Cebéte aveva gridato d'amore sopra il mio candido ventre, dentro queste mie braccia [furenti.

Rapida giunse l'aurora, e noi seguitammo a morire; ma quando venne il sole, io diedi in un pianto dirotto, mentre Cebéte al sonno cedeva in un nimbo di raggi.

II.

Piansi, celando la faccia tra i lunghi capelli: e mi parve che mi fluisse la vita, al par di una fonte, dagli occhi. Il giovinetto dormiva contento e di me non curava: pallido come la cera, e pur con le labbra ridenti. Io mi sentiva le reni fiaccate e tremanti i ginocchi, e nelle tempie i polsi battevano quasi per febbre. Dentro lo specchio mi vidi con gli occhi cerchiati [d'azzurro, e, su la fronte, una ruga diritta, presagio di morte.

111.

Ecco: io aveva pensato di uccidere il fulvo Cebéte sopra le morbide coltri per un folle eccesso d'amore: tutta la notte ed il giorno, infino che morto non fosse e, nell'estremo amplesso, scomparsa non fossi pur io! Ecco: ed il giovine amato già sazio di me riposava, mentre nel lago del cuore cozzavano i miei desideri. Rotte le membra di rosa: e pur la mia carne fremeva. E lo scotevo invano, per essere ancora di lui.

IV.

Dimmi, Afrodite, perché, se Mèlitta bionda è cercata come una dea, se a lei accorrono i ricchi da lungi, se per un bacio solo mi diede un talento un arconte, e la mia fama trascorre di là dal lontano Oriente:

dimmi, Afrodite, perché io piango, e mi rodo, e sfiorisco pel giovinetto tebano che m'ebbe per primo sul fiume? Molti darebber la vita per me che non hanno talenti; dimmi, perché voglio lui, che mente, sorride e tradisce?

v.

Queste parole ti dico vagando negli orti sul colle; e da lontano il mare sorride fra i mirti e gli ulivi, mentre una fresca voce intuona di là da le siepi una canzone d'amore. M'accosto: è Glicèra, la figlia del giardiniere, e raccoglie un grande canestro di rose. Vergine ancora, non sa le pene che infondi ai mortali, né le parole ardenti che canta le turbano il cuore: ma così pura sorride, ch'io piango se penso qual fui.

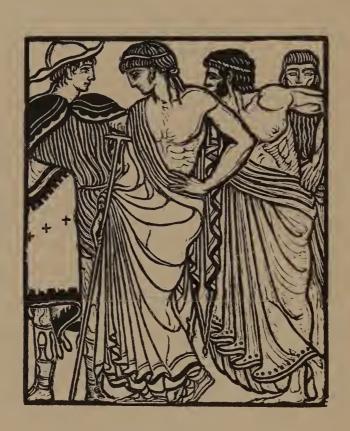

# IL CINÈDO

Disse l'ancella: "Lo vedi? là, sotto il Pecile; è [Fedone: quello che passa e sorride dentro ad un crocchio [d'efèbi. "

Stetti: era bianco e biondo, aveva i capelli ricciuti, e camminava scotendo l'anche siccome una donna.

Parvemi ch'ei non fosse un maschio, ma il bello [Androgìno; certo un bel mostro, foggiato di crudeltà con lussuria.

Lisia, che a caso passava, mi disse: "Bellezza, che fai?, tanto ero muta ed attenta in contemplare il cinèdo.

Ira nel cuor non avevo, sibbene un rammarico acuto. Ah, ché non ero pur io perfida al pari di lui?



## LO SPILLONE

Poi che, Glicèra, del tuo primo sangue la bianca veste ti si tinse, e ormai passi più lenta e languida, e sospiri, tra le fanciulle:

èccoti, a fine di raccôr le chiome già svolazzanti, questo argenteo spillo; ché si conviene, a vergine matura, erta la chioma.

Serbalo: ha forma di stiletto; un giorno, quando in amore sarai fatta esperta, figgilo all'uomo — né la man ti tremi — tutto nel cuore.









# MÈLITTA A FEDONE

Dicono che tra gli efèbi nessuno è più bello di te: dicono che fra le donne Mèlitta è pari ad un sol.

Lascia l'amor dei fanciulli! Non sai le delizie ch'io [serbo per chi mi piace e mi dona la giovinezza coi baci!

Uomo non sei? Non ti freme il rapido sangue nei polsi? Sopra un bel seno languire, pari dolcezza non v'è.

Bella io sono: le reni ho salde, siccome polledra; ah, che nascosti tesori serbo, o Fedóne, per te!

Vieni: la notte discende solinga sulla mia casa; presso la soglia, nel lume fioco sospiro pensando.

Giungono chiari dagli orti i trilli dei rusignoli; cantano l'erme fontane verso le stelle del ciel.

Mèlitta attende ignuda, disciolti i fluenti capelli; pensa, e le stillan dagli occhi lacrime di voluttà.

# FEDONE A MÈLITTA

Mèlitta, tu lo sai: non cerco l'amor de le donne; anzi nessuna, giammai, mi tenne sul ventre impudico.

Unica Filogìna entrò nel mio letto una notte; ma Filogìna, si sa, è una donna e non è.

Pure tu sei così bella, ch'io piego in pensarti i ginocchi, come davanti alla dea che Prassitèle scolpì.

No, non mi tentano i baci, le strette furenti, ed i molli voluttuosi abbandoni, né le riposte beltà.

Pure verrò da l'etèra che splende fra tutte le donne come la luce del sole sopra le stelle notturne.

Presso l'altar d'Afrodite attendimi, bianca ed ignuda; fa che l'incenso bruci come nei templi sul mar.

Ardano mille faci; non arda, ti prego, il tuo cuore: ché se volessi baciarmi, Mèlitta!, io fuggirei.

Voglio restar su la soglia, mirarti così lungamente, ridere e piangere insieme, senza sapere il perché.

## L'ATTESA

Quale sgomento nel cuore m'infuse il crudele Fedóne? Non fui mai così pallida.

Cade la notte: mi sento un palpito forte: ho paura. Lyde, accendi le fiaccole!

Sai? fra non molto verrà l'ambiguo mostro ch'io voglio o soggiogare o uccidere.



#### LA PROVA

I.

Ahi, ora intendo perché Cebéte da Mèlitta fugge! Di troppo è possente il cinèdo.

Nuda, coi folti capelli diffusi pei seni di neve, fremendo vendetta, aspettavo.

Mai la lussuria nel cuore più rapida morsemi, mai; le poppe mi ardean come brage.

Ercole stesso io avrei fiaccato, ruinato, distrutto con queste mie deboli braccia.

Sentia nel ventre profondo il viscere occulto vibrare, com'è d'un vampiro la bocca.

Sugger la vita al cinèdo volevo, ed abbatterlo al suolo, dissanguarlo, farlo morire.

II.

Venne: balzai dal giaciglio col cuore in tumulto: bellissima come una dea. [tremavo,

Volli parlar: non potevo. Ed egli crollava la fronte guardandomi con un sorriso.

Gelo mi prese nel sangue; fuggì dal mio ventre la la fredda paura mi vinse. [brama,

Quale bagliore negli occhi brillava a la bestia perversa? Un serpe pareami vedere.

Stette così su la soglia a lungo, né fece parola, né mai tralasciò di sorridere.

Poi se n'andò lento e molle. Allora gittai un gran ma il mostro era in salvo e lontano. [grido;

III.

Troppa è la pena; morire sarebbe la più dolce cosa: discender nel buio e sparire.

Ahi, ma lasciare Cebéte non voglio, non posso; la più cara sarebbe con lui. [morte

Oh, questi seni fiorenti, di dove il capezzolo spunta siccome un bocciòlo di rosa!

Oh, questo piccolo ventre, che in fondo s'adombra di più lieve che il musco nei boschi! [un vello

Oh, mie bellezze sì vane, poiché vi dispregia Cebéte, Cebéte, l'ingrato garzone!

Voglio nel circo donarmi al popolo tutto, a dispregio del sozzo fanciullo che amo.





# LE VIOLETTE

Quando negli orti paterni ancora abitavo, e il mio puro ignorava gli affanni e le vendette d'amore, [seno

spesso passava una donna di là dal muretto; e tornando era più pallida, e aveva gli occhi color di viola.

Cumuli di violette parevano sotto le ciglia. Onde le chiesi: "Perché torni ogni sera così? "

Rise; e mi disse: "Un giorno saprai questo dolce [mistero.

Sappi ora sol che più dolce cosa nel mondo non è.,

Poi se n'andò sorridendo. Ed io mi specchiava a la quasi ogni dì, per vedere le violette spuntar. [fonte



# LA POLLEDRA

Quando negli orti paterni ancora abitavo, e il mio puro ignorava gli affanni e le vendette d'amore, [seno

Càllia, un amico del padre, diceva segnandomi a dito: "Ecco una svelta polledra: guardala dallo stallone!,"

Che mi chiamasse polledra ridevo; ma in cuor mi [pungeva

arditamente il desio ch'ei mi chiarisse il suo dir.

Rise; e mi disse: "Un giorno saprai il violento [mistero.

Sappi ora sol che più dolce cosa nel mondo non è.,

Ond'io guardava ogni giorno saltar le cavalle nei se comparisse il maschio a rivelarmi il mister. [prati,



### LO SCHIAVO

Quando, fanciulla ignara, vagavo per gli orti paterni, spesso vedevo uno schiavo giovine, quasi un fanciullo,

curvo a mondare gli arbusti o a recidere rose in e mi fermavo così, silenziosa a guardar. [ghirlande:

Fulva spuntava a le guance la prima lanugine, come sovra le pesche mature. Caro, sai tu quel che osai?

Svelta accostai la mia bocca, curvandomi al volto di morsi coi piccoli denti quella calugin soave. [lui;

Poscia fuggii con un grido, ché avevo sapore di sangue. Ei si levò che piangeva. "Piccola, folle sei tu? ".



## **AMORE**

Vidi passare una volta la donna dagli occhi viola. Ma gli occhi eran rossi; e piangeva.

"Oh!, "dissi, "piangi; e perché? ""Il mio giovinetto né vivere io so, senza lui. "[è partito;

Forse il suo figlio? "Fa cuore, o madre.... "Rispose: io figli non cerco, ma amore! ["No, no!

Quello ch'io piango è l'amante, Callino, il più bello Callino, fuggito da me! " [fra gli uomini,

- "E vuoi morire? Ma quale diletto ti dava l'amante? "Fanciulla inesperta, ridevo.
- " Quale i più ricchi tesori del re dei Persiani ripotrebbero darmi giammai. [spose —

Tutte le stelle del cielo darei, per vederlo una volta O Mèlitta, amor tu non sai! "

Eros vittorioso, quel giorno conobbi tua possa; e il cuor mi tremava per te.

## IL CUORE

Sopra il suo cuore giacevo, nell'orto al riparo di Cebéte, già sazio, dormiva. [un pino.

Languida e stanca, pur io voleva concedermi al sonno, discreto fra tutti gli amanti.

Ma, sotto il seno sinistro, il cuor mi batteva più forte di quel di una tortora ch'io

forte serbassi rinchiusa fra queste mie floride poppe. "O cuore, mio cuore, che hai? ".

Non rispondeva il mio rosso padrone. Bensì palpitava siccome dovessi morire.

Ratta balzai su Cebéte, cercai la sua bocca ferigna. Mi disse: "Sei folle? " E dormiva.









# IL LABIRINTO

Forse tu, Lisia, credevi che il tuo gioco stolto e

[crudele
mi spaventasse, giacché mi lasciasti improvviso nel

[mezzo
del labirinto, e ti udivo gridar fra le risa: "Bellezza,
ché non raggiungi Cebéte, l'amor desiato... e infe[dele? ".

Io camminavo tranquilla pei verdi meandri, sostavo a una fontana, sfogliavo — e mi punsi a un dito — [i rosai,

senza paura, mirando il cielo turchino: e sì dolce m'era l'andare così, ah, senza pensare la mèta...

I canti di Mèlitta

Poi che la vita per me, o Lisia, somiglia al tuo gioco. Vado, mi arresto, cammino cantando, non so dove vo. Rugge talvolta nel cuore la dura passione d'amore; ahi, ma che importa? Cebéte, lo sai, è lontano, e non [m'ama.

## L' USIGNOLO

Ieri, aspettando in giardino fra i mirti e gli allori
— e invano attendemmo, o mio cuore! — [Cebéte

poi che d'insolita gioia m'ardevan le vene, e pareva che tutta la dolce stagione

con il sorriso del cielo e il chiaro brillare dell'acque splendesse per me, per me sola:

volli strappar le viole correndo fra i densi cespugli con risa e tripudio d'infante,

e coronarmi i capelli coi petali sparsi, e cantare siccome una bimba nel sole!

Ahi, ma che vidi? Ne l'ombra più oscura giacea senza a piè d'un arbusto un mio caro [canti piccolo e dolce fratello, che invano, nell'ultima notte, piangendo per doglia d'amore,

sola nel talamo d'oro avevo invocato: "Perché non canti? perché mi sei muto? ".

Ora giaceva stecchito nell'ombra odorosa tra il musco, l'ardente notturno poeta

che, presso a me, spasimava e cantava a le vergini trillando infinito dolore. [stelle

Morto giaceva. E mi parve ch'ei fosse il mio cuore, destino, sepolti per sempre se le il mio stesso

sotto la terra oscura, nell'ombra d'oblio ove un giorno io voglio addormirmi in eterno.

### IL BAGNO

I.

Esco dall'acqua; Cebéte un tempo assisteva al mio ed aiutava l'ancella a tergermi i lunghi capelli. [bagno, Poi, così fresca e odorosa, con sé mi tenea sui ginocchi; bocca con bocca, cercava con agile ardire i tesori, e mi faceva vibrare con un delicato piacere: fin che Afrodite regina mi celava gli occhi nel bianco ed io volea esser tutta del giovin più bello di Adone. Ora son sola; l'ancella mi guarda ed ignara sorride.

11.

Lyde, sorridi? Son bella, e godi tu pur nel mirarmi. Anche le donne mi ammirano, e brucia d'amor Filo-[gìna.

Ché non vad'io con lei a scorno del sozzo Cebéte?

Se non mi valse l'amore di un giovine, forse mi giovi star fra le candide braccia de la giovinetta ricciuta? Forse ella il farmaco tiene che possa donarmi l'oblio; forse è piacer delicato uscire dal bagno con lei, e, bocca con bocca, lasciarle quest'agile corpo in balìa.

ш.

Folle io sono; Afrodite, non farmi impazzare così.

Questo che m'arde nel seno, e batte a le tempie, e

[mi sforza
quasi a gridare, cos'è? Perché più non cedo a l'invito,
come una volta, dei giovani che mi coprian di gioielli?
Tienti le gemme, o Lisia; ché Mèlitta omai più non

lucro ritrar da la sua, ahimé, così vana bellezza. Vuole più tosto recarsi di notte ai bordelli del porto, e, sopra un rozzo giaciglio, godersi con gli ebbri noc-[chieri.

**[vuole** 

IV.

Lyde, così; sulla nuca raccogli in un nodo i capelli, dammi a le braccia l'unguento venuto da lidi lontani. Scegli dipoi tra le vesti la meglio gemmata, e i calzari ch'ànno le fibbie incrostate di verdi smeraldi e di perle.

Portami quel diadema che m'ebbi dal re dell'Epiro, e, per le mani, lo scrigno ricolmo di gemme e d'anelli. Bella voglio essere oggi per l'amor mio che m'aspetta. Lyde, non rider! L'amante che aspetto si chiama la [Morte.



## LE FOGLIE

Bimba sedevo sul fiume, allora più chiaro e più bello; e i pioppi si sfogliavano.

Volli afferrare una foglia che discendea roteando; ma l'ebbe l'onda rapida.

Vidi la foglia appassita andar lungo l'acque, lontano con il mio desiderio.

Tale discendo sul fiume vorace; e già presso è quel dove gli affanni dormono. [mare



# **MERIGGIO**

Ah! riposare su l'erba nel caldo meriggio, e sognare il giovine amato con me!

Ed allungare la bocca più ardente che mai, per badestarmi, e trovarlo con me! [ciarlo;

E tra la veglia ed il sonno, gettargli al bel collo le e ridormire così. [braccia,



#### I TESORI

Poveri miei tesori, inutile fonte di gioia! Ricordi, Cebéte, la prima

volta che i cupidi sguardi spingesti ai vietati misteri? Ah, sia maledetto quel giorno!

Pur, se ripenso l'ardire ch'ebbe la tua bocca sansi piegano vinti i ginocchi. [guigna,



#### UN GRIDO

Dammi la mia fanciullezza, ché ancora io voglio, io trovare il mio cuore di un tempo! [voglio

Ahi, che mi vale se tu, commosso al mio pianto, hai opprimermi oggi d'amore? [voluto

Meglio, allorché non sapevo il male terribile. — O Mèmi dice una voce lontana, — [litta —

mi troverai un giorno insieme a l'oblio di una volta, purché non ti dolga il morire. —









## A PERSEFÒNE

Vergine, quando in Enna Plutone rapace ti cinse, e dalla piccola mano cadevano i fior del narcisso, e le compagne intorno stridevano per la campagna, e Primavera ti apparve fiammante nel fuoco del dio:

vergine, quando ti accolse nell'Èrebo fondo la notte, e sopra il talamo d'oro fosti sottomessa nel sangue: maledicesti forse l'Amore, e chiamasti Afrodite ingannatrice e perversa, piangendo il tuo fiore distrutto.

Vergine più non sei; e quando il marito ti afferra, più non bestemmi l'Amore ma invochi gridando la [morte: morte sì dolce, che tu, benché non caduca, la chiedi. Anche alle dee sarebbe dolcezza morire così.

Sorte diversa a me tocca, o dea che m'avrai nel tuo [regno oggi, per questo veleno sì verde nel vaso d'argento. Diedi, volendo, il mio sangue a quello spergiuro Cebéte: or che vorrei morir nell'ultimo amplesso, non posso.

Dunque conviene ch'io beva a spegner la furia del senso, che nelle viscere m'arde più assai che un vulcano di [fiamma.

Disdegnerai nel tuo regno l'etèra che in mille giacigli seppe fiaccare le reni a mille, ed or muore d'amore?

Accoglierai la dolente in mezzo a la folta boscaglia dove gli amanti piangon la vita e l'avverso destino? Mormora al piede degli olmi eterni la torba fiumana, e chi si specchia nell'acqua non vede che un'ombra [di sangue.

Oh, pochi istanti, e poi berrò le bevanda fatale. Quando verranno gli amici ch'io stessa invitai al ban-[chetto,

mi troveranno bianca e zitta sul letto, e diranno:
"Mèlitta, dormi? Suvvia, è l'ora di accender le fiac[cole!,

Mèlitta tacerà; e forse l'ancella fidata, Lyde, vorrà destarla, scotendola soavemente.

"Dormi? Gli amici son pronti. Perché non rispondi? "
[Il silenzio

pieno di brividi allora premerà la folla festante.

"Forse sia morta?, dirà la piccola etèra Callisto che già tentò di morire, anch'essa per causa d'amore.
"Morta?!, "Sù, Mèlitta, parla!, "È fredda: il suo [cuore non batte!,
Tutta la turba ululando, il mio nome, il mio nome.

Tutta la turba ululando, il mio nome, il mio nome [urlerà.

Io non udrò quelle strida; ma prona dinnanzi al tuo [seggio

ti pregherò, Persefòne, perché, quando muoia Cebéte, tu non lo prenda furtiva nel talamo, il bel giovinetto! Anche nel regno dei morti io l'abbia compagno in [eterno.



### **EPIGRAMMA**

Mèlitta giace; i suoi occhi son cavi, non piangono più: muta è la bocca per sempre, che così dolce cantò.

Dorme; ma quando una vergine passando le getti una [rosa, o un usignolo gorgheggi, solo, sul cuor de la notte:

ella riapre un istante le morte pupille, e sospira pur nella tomba, al ricordo della purezza di un dì.









Mèlitta, io ti trassi un dì dal mio cuore profondo, laddove mi palpita il ritmo

della Bellezza eterna, perch' io lo riveli ai mortali coi segni dell' Arte caduca.

Mèlitta, io t'infusi un sangue sì caldo e sì vivo, che tue furono le mie vene,

e spasimaron d'amore e d'odio e di gelosia con me le tue membra fiorenti.

Te nella strofa volante ornai d'ogni grazia più nuova; sorella ti feci alle dee

della tua Grecia, però che solo nell' Ellade io vidi pienezza di gioia e d'amore,

I canti di Mèlitta

ed esaltata la carne allorchè si sublima d'amore e fugge le vane rinunzie.

Ti collocai nei giardini d'Atene perchè non conobbi giammai più compiuta armonia

d'arte e di senso, e non mai la Beltà mi sembró più né mai più perfetta la vita. [divina,

Ora, se i molti che t'aman nel verso, in che io t'ho ti vedono etèra in Atene, [foggiata,

e ti contemplan gemente in braccio a l'amante lascivo o lungo l'Ilisso paterno;

se la tua doglia d'amore si chiama Fedone o Cebéte e presso ti sta Filogina;

se nell'agòra d'Atene ti seguono i re d'oltremare e teco si giaccion gli arconti; —

Mèlitta, sempre tu sei la mia creatura di sangue e di passione, l'eterna

femmina, fiore d'oblio, che il volgo dei rètori oltraggia, e ognuno la sogna e ne trema:

la santità dell'istinto non umiliato e costretto, ma fatto sorgente di gioia e di bellezza: tu sei la donna che ignora il mentire, che sdegna l'ipocrita pena

d'ogni mentito pudore, ch'è come la forza infinita per cui non ha fine il destino,

e, anzichè lacrimare sul fiore perduto, ne genera novella ragion d'armonia!

Mèlitta, tu sei d'oggi, di ieri, sarai d'ogni tempo: perchè un poeta ti vide

come una forma immortale di vita e cercò di fermarti nell'onda del verso mutabile,

pago se il suo malsicuro magistero gli diede pur del raggio sublime ch'ei vide; [l'ombra

sei l'ideale sorella di quelle che il Greco scolpiva nei blocchi sereni di Paros,

che la barbarie dei tempi nascose lunghi anni e sotagli occhi dell'uomo infelice, [trasse

ed il destino un giorno estrasse dal rudere informe nel sole, perchè l'uom vedesse

che la Bellezza è una sola ed eterna e perchè s'inchia quella che non muore mai. [nasse



# INDICE

| A Cebéte .    |       |     |  |  |  |  |  |  |  | Pag. | 3          |
|---------------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|------|------------|
| A Persefone   |       |     |  |  |  |  |  |  |  | 79   | 9          |
| Epigramma     |       |     |  |  |  |  |  |  |  | 39   | ΙI         |
| Le ciliege.   |       |     |  |  |  |  |  |  |  | 20   | 13         |
| Mèlitta e Fil | ogi   | na  |  |  |  |  |  |  |  | 29   | 15         |
| Filogina a M  | èli   | tta |  |  |  |  |  |  |  | 79   | 19         |
| Panathenaia   |       |     |  |  |  |  |  |  |  | 79   | <b>2</b> I |
| Epigramma     |       |     |  |  |  |  |  |  |  | 29   | 23         |
| Hesperos .    |       |     |  |  |  |  |  |  |  | 29   | 25         |
| L' acetosella |       |     |  |  |  |  |  |  |  | 39   | 27         |
| Allo specchio | ,     |     |  |  |  |  |  |  |  | n    | 29         |
| Nausicaa .    |       |     |  |  |  |  |  |  |  | "    | 31         |
| L' ultima imp |       |     |  |  |  |  |  |  |  | 79   | <b>3</b> 5 |
| Tiresia       |       |     |  |  |  |  |  |  |  | 27   | 43         |
| Ad Afrodite   |       |     |  |  |  |  |  |  |  | 77   | 45         |
| Il cinèdo .   |       |     |  |  |  |  |  |  |  | 99   | 49         |
| Lo spillone   |       |     |  |  |  |  |  |  |  | 10   | 51         |
| Mèlitta a Fed | lor   | ie  |  |  |  |  |  |  |  | "    | <b>5</b> 3 |
| Fedone a Mé   | elitt | ta  |  |  |  |  |  |  |  | 29   | 55         |
| L'attesa .    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      | 57         |

| La   | prova .   | ٠ |  |  | ٠ |  |  |  |  | Pag. | 59 |
|------|-----------|---|--|--|---|--|--|--|--|------|----|
| Le   | violette  |   |  |  |   |  |  |  |  | "    | 63 |
| La   | polledra  |   |  |  |   |  |  |  |  | "    | 65 |
| Lo   | schiavo   |   |  |  |   |  |  |  |  | "    | 67 |
| An   | nore      |   |  |  |   |  |  |  |  | 79   | 69 |
| II ( | cuore .   |   |  |  |   |  |  |  |  | 19   | 71 |
| II 1 | labirinto |   |  |  |   |  |  |  |  | 19   | 73 |
| L,   | usignuolo |   |  |  |   |  |  |  |  | 19   | 75 |
| п    | bagno .   |   |  |  |   |  |  |  |  | 19   | 77 |
| Le   | foglie .  |   |  |  |   |  |  |  |  | 77   | 81 |
| Me   | riggio .  |   |  |  |   |  |  |  |  | 27   | 83 |
|      |           |   |  |  |   |  |  |  |  | 77   | 85 |
|      |           |   |  |  |   |  |  |  |  | 22   | 87 |
|      | Persefone |   |  |  |   |  |  |  |  | 79   | 89 |
|      |           |   |  |  |   |  |  |  |  | "    | 93 |
|      |           |   |  |  |   |  |  |  |  | Ž.   | 95 |
|      |           |   |  |  |   |  |  |  |  | ",   | 70 |

NE

Finito di stampare
il di 30 Marzo MCMXXV
nella Tipografia di A. Cacciari
in Bologna













